With.

# · BIBLIOTECA · LVCCHESI · PALLI ·





## BIBLIOTECA LUCCHESI - PALLI

SCAFFALE 1U

PLUTEO VI

N.º CATENA. T.

Rima Sala 10-TI- 41



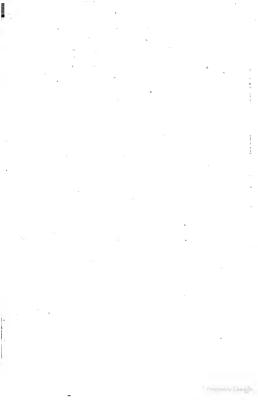

## REGISTRATO

### **SUA IMMAGINE**

COMMEDIA IN DUB ATTI

DI

E. SCRIBE E T. SAUVAGE

Tradusione Italiana

CARLOTTA PIZZORNÓ





Mongell

FIRENZE

Via Borgo de'Greci N. 233

1859

#### PERSONAGGI

IL BARONE DI KERENDAL, banchiere. LEOPOLDO, giovane pittore. PIETRO MAUCLERE, paesano Brettone. MADDALENA, paesana.

La scena è in Brettagna nel castello di Kerendal, poco lungi dal mare



TIP. G. LOTTINI

#### ATTO PRIMO

Sala di un antico Castello — Porta nel fondo — Porte laterali — Gran finestra, da cui scorgonsi alcuni gruppi d'alberi, a traverso dei quali si vede in lontananza il mare.

#### SCENA I.

Il BARONE vestito da caccia, Leopoldo con album in mano; entrando dal fondo.

BAR. Siete voi Leopoldo!.. voi in Brettagna!..

Leo. Io stesso, mio caro Barone. Barone, è vero?

Bar. Si... Barone, e in grazia del mio danaro,
banchiare la guesto à il solido il necessorio:

banchiere! e questo è il solido, il necessario; Barone poi..

LEO. Il superfluo.

Bar. Un bel mattino lessi nel mio giornale che la magnifica Baronia di Kerendal situata in Brettagna alle sponde del mare era all'incanto. Figuratevi! Mille dugento jugeri di terreno!

LEO. Una veduta superba!

BAR. Tre mila franchi d'imposizione, l'ho comprata ed eccomi qua.

LEO. Per amore della caccia..

BAR. E per le elezioni.. Non hanno niente in questi paesi.. nemmeno un Deputato!

LEO. E voi vi offrite a questi contadini?

BAR. Precisamente... Questi disgraziati paesani, senza mezzi, senza educazione, senza spirito, e che io desidero di..

LEO. Rappresentare.. alla Camera.

BAR. Credo di esserne degno.. Tutti me lo assicurano. Questa mattina, io andavo col mio fucile in spalla in cerca di pernici, e di frasi acconcie per il mio primo discorso. quando tutto ad un tratto.. oh! incontro imprevisto e pittoresco!.. scopro sulla punta d'uno scoglio, un pittore col suo album in mano, in atto di disegnare uno dei migliori punti di vista..

LEO. Senza il vostro permesso.. Era io.

BAR. Il giovine Artista che mi aveva raccomandato la Marchesa di Brevannes, mia parente. E debbo convenirne; voi avete fatto il ritratto di mia moglie che è un capo d'opera.

Leo. (modestamente) Signore.. egli è rassomiglian-

te; ecco tutto.

Ban. Perchè, signor misantropo, non veniste più a trovarci? Siete forse divenuto ricco?

Leo. Al contrario... I miei capitali si compongono di due biglietti da 500 franchi; ecco quanto possiedo per poter visitare l'Europa, princi-

piando dalla Brettagna.

BAR. Perchè dunque mi trascurate? Che diavolo! Io ve l'ho detto. sono Barone, sono banchie-re. sono un buon uomo..la frequenza con persone opulenti, ci dà l'aria di essere ricchi, e spesso ci ajuta a diventarlo! La baronessa mia moglie, che vi stima molto, vi ha mandato lo scorso inverno più di un invito..

Leo. La ringraziai, e voi pure.

BAR. Mi avrebbe fatto piacere di avervi meco..
perchè un pittore... un artista.. sta sempre
bene in una conversazione.. le arti.. e la banca voi mi capite.. Ma, a quel che sembra voi
amate la solitudine.

LEO. È vero!

BAR. Ed io non vi vidi a Parigi che in una sola

casa.. saranno circa due anni, nel subborgo S. Germano, in casa della Marchesa di Bravannes, donna interessante e seducente.. (a Leop. che trasalisce) Che cosa avete?

LEO. Nulla, Signore, nulla.. (con interesse) La co-

nosceste molto?

Bar. Noi eravamo parenti alla lontana, per parte di mia moglie.. E nel poco tempo che l'ho veduta mi ricordo di averle fatto una dichiarazione.

LEO. Voi, signore?

Bar. Che la fece dare in uno scoppio di risa, in parola d'onore!.. Tutti l'adoravano, eccetto suo marito, spadaccino, libertino, giuocatore; che avrebbe mangiato da sè solo tutte le sue fortune immense.. ed aveva principiato.. dicevano anche che quando la Marchesa ricusò di firmare e di garantire per lui, egli alzò il bastone sopra di lei..

LEO. E voi l'avete tollerato.. voi, suo parente, suo amico! (Ah! se l'avessi saputo: ah! se fossi stato allora a Parigi!..) (con collera) E suo

marito lo vedete voi?..

BAR. Che?

Leo. Ritornato io da Roma, sono corso al suo Palazzo..egli non vi era più! era partito.

BAR. Per Calcutta, nient'altro che fin là! E che volete da lui, mio caro?..

LEO. (con rabbia) Ucciderlo.. (reprimendosi) Per

ragioni personali.. particolari..

BAR. La cosa è differente.

LEO. Ma, pazienza.. ritornerà! ed io l'ucciderò.

BAR. Io vi sfido a farlo.

LBO. Perchè?

BAR. Perchè egli è morto.. in duello...

LEO. Morto? lui!.. il marchese!..

Bar. Non vi è da dubitarne.. Il suo avversario, di cui io sono il banchiere, il suo stesso avversario me lo ha scritto.. ho ricevuto la lettera jeri, e il giornale di questa mattina ne pubblica la notizia. Osservate. (gli rimette il giornale e gl'indica il punto che legge con lui) « A Calcutta, dove era andato per rifare « la sua fortuna.. fu ucciso in duello.. da più « d'un anno ..... in seguito ad una disputa di « giuoco. »

LEO. (rendendogli il giornale, che il Bar. getta sopra la tavola a destra) È vero... è vero.. Egli avrà dunque oltraggiato, torturato impunemente la sua povera moglie!..

Bar. Ah! mio caro... E dunque per la Marchesa...

per riconoscenza?...

Leo. Che non cesserà che colla mia vita. Io le devo tutto! Povero e sconosciuto., io mi moriva di fame al mio sesto piano.

BAR. Cospetto!.. Bisognava ben farsi conoscere..

LEO. E come? Avevano ricusato all'esposizione il mio primo lavoro.. Io aveva la febbre, io era in delirio; con un coltello, io stesso aveva stracciato la tela, e già stavo per rivolger l'arma contro di me: quando battono alla mia porta, apro si presenta una giovine signora seguita da un servo in livrea! Dalla soffitta vicina dove ella aveva portato dei soccorsi, mi aveva udito senza dubbio, perchè con una voce debole e benevola, mi disse « Voi siete pittore, Signore » Si Signora « lo vengo ad ordinarvi un quadro. Coraggio, animo, coraggio! » Io non so ciò che divenissi nè ciò che le rispondessi. Ricordo solamente, che

commosso e sorpreso caddi a'suoi piedi. Il giorno dopo corsi al suo palazzo, dove quel lusso che la circondava, quegli specchi, quelle pitture, quelle ricche stoffe d'oro e di seta, colpirono appena i niei occhi; io non vedeva che lei. Angelo di bontà, ella era anche angelo di bellezza. I suoi lineamenti avrebbero scosso qualunque artista., ed io era pittore. Ah! in quei luoghi, alla sua presenza.. io era più che pittore!

BAR. E il vostro quadro?.. quello che essa vi aveva ordinato?

LEO. Fu accolto: ebbe l'onore dell'esposizione... Tutti lo lodarono.. poco m'importava.. ma ella.. ella lo applaudì, lo collocò nel suo gabinetto., sotto i suoi occhi! Ah! quel giorno, fu il più fortunato della mia vita. Ma io aveva d'uopo di vedere l'Italia e di studiare i grandi maestri. Un tal viaggio.. mi era impossibile.. Ella mi aveva compreso senza dubbio., perchè ricevetti una sua lettera., è la sola che io possiedo.. « Eccovi, mi diceva, di che fare un viaggio di due anni in Italia.. Un giorno anderanno a gara per possedere i vostri quadri.. Io, che sono speculatrice, mi compro anticipatamente i due primi. Coraggio, Leopoldo!.. Questo nome porta fortuna in pittura. Voi partite povero e sconosciuto, come Leopoldo Robert... ritornerete celebre come lui » - Ah! ella aveva ragione di nominarmi Leopoldo Robert.. Io non aveva il suo genio. ma come lui, sentiva in cuore una di quelle passioni, di cui non si guarisce mai: come i suoi i miei occhi si erano levati troppo alto. e in preda d'un amore insensato, io mi diceva

District Congress

come lui: la gloria mi compenserà di tutto! Gosì io lavorava con ardore con plauso... Si! Io sentiva, che per avvivare il mio genio non aveva duopo che dello sguardo di lei!.. Ritornai a Parigi, speranzoso di rivederla, e venni abbattuto dal colpo il più imprevisto e fatale! Seppi, che da più mesi tanta giovinezza, tanta beltà... Ah! Signore... Signore!...

BAR. Eh! pur troppo! nell 4832, quel flagello che non rispettava nullal.. E d'un tratto.... in poche ore.. prima che abbiano avuto tempo di scriverci.. Nessuno de'suoi parenti era a Parigi.

LEO. E suo marito!.. suo marito!... Ah! egli avrebbe dovuto morire qualche mese più tardi!..

BAR. O più presto.. per esempio, prima di sua moglie.. per lasciarla libera e felice.. Ma vi sono delle persone che non sanno fare nulla a proposito. E la Marchesa sapeva almeno sino a qual punto voi l'amavate?

LEO. Non lo immaginava neppure! lo non avrei mai osato dirlo ne a lei, ne a persona al mondo. E se oggi vi faccio una tale confidenza gli è perchè ella non è più, e perchè parlare di lei è il solo bene che mi rimanga. Non mi resta nulla! nemmeno la sua immagine! Quando cerco con mano tremante di tracciare i suoi lineamenti, che ho scolpiti nella mente, ohime! la sua ombra mi sfugge, e non mi è dato arrestarla sotto i miei pennelli e farne il ritratto. Oh! la sua immagine non esiste che nel mio cuore...

BAR. Non è che questo mio caro giovinotto? Ebbene: Se io vi procurassi il piacere di vederla

ancora?

LEO. Voi.. Sig. Barone!

BAR. E non già in pittura!

LEO. Volete burlarvi di me!

BAR. Niente affatto! Io sono qui da due giorni, e ieri mattina ho veduto una giovinetta nel villaggio, Maddalena, una sempliciotta pastorella. una lattaja, la di cui rassomiglianza con la Marchesa e prodigiosa.

LEO. Non è possibile!

BAR. Non già che sia assolutamente la stessa.... ma nell'aria, nell'insieme della fisonomia, vi è tanta analogia, che vedendola non ho potuto trattenermi dal dire: ah! mio Dio! e l'ho detto per tre volte.

Luo. Come spiegare siffatta rassomiglianza?..

BAR. In modo naturalissimo, e senza pretendere di essere sapiente.. Grazie al cielo io non appartengo all'Accademia delle Scienze, ma mi sono ricordato che il Visconte d'Avray padre della Marchesa aveva combattuto nel 1845. la guerra della Vandea, e che per tre mesi aveva abitato in questo paese... Ora il Visconte, realista puro e cavaliere galante, amava tutte le Vandesi, soprattutto quando erano giovani e gentili e la madre di Maddalena era, a quanto dicesi, molto bella... di modo che Maddalena e la marchesa potrebbero benissimo essere parenti molto da vicino.

LEO. Capisco: e questa sola idea mi produce un emozione che non posso spiegarvi.. dov'è

Maddalena? .. dove potrei vederla?

BAR. In questo stesso luogo ... Ella porta il latte tutte le mattine pel consumo del Castello... E, cospetto! La sento.. a cantare..

LEO. (mettendosi la mano al cuore) Mio Dio!

#### SCENA II.

#### MADDALENA e detti.

Map. (Porta un vaso di latte con una mano, ed un altro sul capo; entra canterellando)

Leo. (guarda Mad.) Ah! (colla massima sorpresa) Mad. (mette i vasi a terra e ripete l'aria che avrà

cantata entrando)

Leo.(che ha sempre guardato Mad. con espressione di sorpresa e di dolore) Gli stessi lineamenti! gli stessi occhi!.. mi sembra di vederla!.. (avanzandosi verso Mad. con ismarrimento) No, è impossibile che non sia dessa!...

MAD. (gli fa una reverenza) Che cosa posso fare

per servirvi, mio bel signore?..

Leo. (Non la menoma sorpresa.. la menoma emozione alla mia vista!. Ed io tremo, e mi reggo appenal..)

BAR. (a Mad.) E così Maddalena? È questo il latte che porti? (toccandole il volto)

MAD. Lasciatemi stare!... abbasso le mani!... Sieto

cattivo. Leo. (ch'è ricaduto sulla sedia) (Ah! non è più lei!

perchè ha parlato!)
BAR. Come! Io sono cattivo?

Mad. Si.. ed a mie spese, perchè jeri mentre che voi andavate ciarlando, ho shagliato di due o tre misure di latte..

BAR. (ridendo) Davvero?

Man. Senza contare quello che ho versato per terra.. a causa dei vostri gesti. Ed è tutto a mio carico.. io dovrò pagarlo!

BAR. Eh! via ..

MAD. (piangendo) Ab! sì, io lo pagherò... mia zià me lo ha detto.. e questo non è giusto, perchè è per causa vostra se.. BAR. Su via non pianger più; che cosa ti abbisogna?..

MAD. (asciugandosi gli occhi) Venti soldi, mio caro Signore, ed io vi vorrei tanto bene!..

BAR. (ridendo) Venti soldi!.. tu sei un'usuraja, mia cara!.. Per questo prezzo nel paese, si avrebbero tre o quattro scodelle di latte..

MAD. Cospetto! Quando un signore è cagione del

danno.. il prezzo è più caro..

Bar. Vi è una tariffa? Ebbene sia. Ti darò i venti soldi, ma ad una condizione..

MAD. Senza condizioni.. Voglio i miei venti soldi.

Bar. (cercando di prenderle la mano) A condizione che tu mi ascolterai.. e che sarai meno selvaggia. Che diavolo!.. pagheremo il danno se ce n'è.

MAD. Io non ascolto niente. I miei venti soldi, ne

ho bisogno!..

Leo. Ecco venti soldi.. prendi.. prendi.. e taci. (che si sarà alzato con impazienza)

Mad. Venti soldi in oro!.. mio bel signore!.. un

napoleone! Che volete per tutto questo?..

Leo. (bruscamente) Null'altro che il tuo silenzio...

taci.. non parlare.. (Mad. é attonita, in piedi.
Il Barone resta un po' in disparte — Leo.
contempla qualche minuto Mad. con emozione
e dolore, fa un passo verso di lei stendendole
le braccia e sta per parlarle: ma si arresta,
nasconde la testa fra le mani e piangendo
fuque)

BAR. (vedendo uscire Leop.) Oh! povero giovinottol..
MAD. Che cos'ha quel giovinotto? le faccio forse

paura ?..

BAR. Al contrario, tu le cagioni troppa emozione. MAD. Io! c perchè?..

BAR. Perchè tu assomigli perfettamente ad una gran signora — una Marchesa della quale è innamorato.

MAD. È curiesa!

BAR. E la è ancora più curiosa, perchè ha adorato quella gran signora, senza aver mai avuto il coraggio di dirglielo..

MAD. E perchè non glielo dice adesso?

BAR. Perchè è morta.

MAD. Ahl mi fate paura! Io rassomiglio dunque ad una morta?

BAR. Eh no! Egli l'adorava quando era viva.. e presentemente il suo amore è anche più forte., cosa molto assurda., perchè infine non vi sono amori eterni, e quando una persona nno è più, si pensa ad un'altra. Ma lui! Nulla può consolarlo.

MAD. Povero giovine!

BAR. Vedi, è un pittore, un artista; non è come noi; egli ha una testa esaltata, ha immaginazione !..

MAD. Ah! voi non ne avete?

BAR. Io sono banchiere.. cioè a dire uomo ragionevole...

MAD. E quella gran signora?

BAR. Che? sei curiosa?.. Ciò t'interessa?

MAD. Voleva solo dimandarvi.. se era bella?..

BAR. (galante) Se ti rassomiglia...

MAD. (dopo un momento di esitazione) Ah! io comprendo, questo è un complimento che voi mi fate..

BAR. (È proprio sciocca., ma tanto meglio.) È una dote da aggiungere a tutte le altre.. perchè tu ne hai molte. Sei bella, Maddalena, e getti il tuo tempo qui in Brettagna.

MAD. Che volete dire?.. io non capisco.. (ordina i suoi vasi, mette del latte in un vasopieno di

crema ec.)

Ban. Tanto megliol.. è buon segno.. (A Parigi, educandola bene.. con belli abiti e qualche adornamento.. mi farebbe onore.. È vero che mia moglie la Baronessa.. Non vi è che questo che si osti.. ma si potrebbe trovare qualche mezzo..) (a Mad.) Ove abita tua zia?

MAD. All'entrata del parco, in casa del guardaboschi., è la madre di Pietro Mauclere.. vostro

guardaboschi.

BAR. Capisco.. quell'imbecille..

MAD. No, signore.. è mio cugino.

BAR. E giusto.. Tu devi difenderlo. Ma eccolo cho

viene.

#### SCENA III.

Pietro, vestito da guardia campestre e detti.
Pie. (entrando dal fondo e parlando al di fuori)
Ah! tu fai il gradasso? non vuoi darmi nulla?.. Sarai messo nel mio processo verbale!

BAR. Che c'è Pietro?

Pis. (Ah! il sig. Barone!) Non è nulla, eccellenza, è un delinquente.. non si vede altro.. vanno a tagliar legna nelle foreste. a loro piacere.. ed io grido, grido in un modo!.. perchè l'interesse di S. E. prima di tutto; intanto io metto tutti questi mascalzoni nel processo verbale.

BAR. Cioè tutti quelli che non ti danno i danari

per bere..

Pis. (guardando Mad.) Chi è che ha detto questo? Gl'invidiosi, le cattive lingue.. La prova che io non risparmio alcuno.. nemmeno la mia famiglia, è che jeri ho denunziato mia cugina Maddalena, qui presente, per aver lasciato andare le vacche nei prati di S. E. e che, compreso il mio onorario, ella ha un amenda di tre scudi.

MAD. A me?..

Pig. A te., delinquente..

MAD. (piangendo) Ed anche delle ingiurie per sopra mercato.. senza contare le spese! Mio Dio.. mio Dio.. Come potrò io pagare tutto questo?..

BAR. Animo, non ti disperare.. La cosa è seria!..

PIR. Già.. Sempre in campo le protezioni..

PAR. Denunziare tua cugina!.. Tu sei un funzio-

Pir Il paesano brettone è sempre così.. Quando si ostina in una cosa.. ed io sono ostinato nell'onore, nella probità.. e nel rancore contro mia cugina perchè io l'odio, si io l'odio.

MAD. E perchè? cattivo cuore!

BAR. Sì, perchè?

Pis. Che bisogno aveva ella di lasciare i nostri parenti a Paimpool, presso dei quali viveva, per venire ad abitare quì... in casa nostra... in casa di mia madre.. che miaccarezzava qualche volta, e che dopo la venuta di lei mi rimprovera sempre?.. Tutte le preferenze sono per lei.. Quando ritorno a casa non vi è più per me lardo salato, nè zuppa ai cavoli... bisogna che faccia la zuppa da per mc... Io fo tutto in casa.

MAD. Cospetto! io sto fuori.. colle mie bestie..

Pir. È con me che tu devi stare.. capisci? di modo che quando vedo i servi di S. E. ben vestiti, ben nudriti.. e che non banno nulla a fare.. ecco un nobile stato, dico a me stesso, e mi passano per la testa certe idee di grandezza e d'ambizione., che m'impediscono di dormire!..

BAR. Davvero? tu aspiri?..

Pir. Ad essere servitore !.. è il mio desiderio.. il mio sogno!..

BAR. Cambiare con una livrea la tua indipendenza?

Pir. Al contrario! Sì è per essere indipendenti!.. Ouando uno si serve e si nutrisce da sè, muore di fame; ma quando si serve gli altri, diceva questa mattina il vostro cameriere, si serve a suo piacere e si diventa padrone.

BAR. (È bene saperlo.)

PIR. E se S. E. volesse condurmi seco a Parigi.. e darmi un posto.. indipendente.. al suo servizio...

BAR. Intendo !.. non vi è nulla d'impossibile.. (quardando Mad.) Ci combineremo.. in famiglia.. Vieni a riparlarmene fra poco... quando avrò riflettuto. (a Mad. che avrà preso un vaso di latte) E così Maddalena, dove vai?

MAD. Porto il latte all'uffizio..

BAR. (segnando l'altro vaso) Ed il resto?..
MAD. È per fare il burro ed il formaggio.. Mia zia

verrà ad ajutarmi.

Pir. Già, e frattanto la mia colazione si farà da sè. BAR. E chi t'impedisce di andar a mangiare all'uffizio?

Pir. (con gioja) Come soprannumerario?.. vado subito. (parte dal fondo, Mad. dalla sinistra) Bar. (riflettendo) Si., è una combinazione che merita di essere ponderata, tanto più che non sarei già io., sarebbe mia moglie stessa che la farebbe venire presso di sè. (si volta e vede Leop. che entra astratto)

#### SCENA IV. Leopoldo e detto.

BAR. (Ah! il nostro innamorato romanzesco! sempre fra le ombre e fra le nubi.) Ebbene, mio

caro Leopoldo?..

Leo. (scuotendosi dalla sua astraz.) Ah! io sono più infelice di prima, e. quella fatale rassormiglianza invece di consolare il min dolore non fa che irritarlo maggiormente. Sono i suoi lineamenti, è la sua immagine! immagine vivente, che non dice niente al mio cuore. ritratto esatto e ciò non ostante infedele, perchè io non vi ritrovo nè la sua espressione, nè il suo pensiero, nè la sua anima. non è che un marmo, è una statua.

BAR. Sia! ma è sempre una bella statua.

LEO. E che m'importa dell'esteriore? Ciò che è tutto per me è il sentimento, è il fuoco della vita.

Ban. Sarà come volete voi, mio caro; io faccio conto dell'esteriore, e voi stesso, avete bel dire, ma ci rimarreste accalappiato.

Leo. Io?

BAR. Lo scommetterei!

Leo. Io dimenticare la Marchesa, io mettere al suo confronto un'altra donna!... come potrei avere in questo mondo un solo pensiero che non fosse per lei?.. Quando lo volessi non lo potrei; ve lo ripeto, la vista di Maddalena mi è penosa e mi rende infelice.

Bar. Tanto peggio; perchè, a questo proposito, io doveva chiedervi un favore.

LEO. Un favore!

BAR. Per me, e per mia moglie.

LEO. Parlate, Signore ....

BAR. Mia moglie non ha il ritratto della marchesa che era sua parente, e di cui piange la morte; quel ritratto a Parigi, di prospetto a quello di mia moglie farebbe un effetto ammirabile.. per eseguirlo, poche sedute vi sarebbero sufficienti.

Leo. (vivamente) Si, avete ragione. È il solo mezzo, perchè ci sia restituita.

BAR Animo, venite...

Leo. Vi seguo.. (mentre và per seguirlo, viene Mad., Leopotdo si arresta tutto ad un tratto)

#### SCENA V. Maddalena e detti.

Leo. Ah! Dio!

Bar. (ritornando) Che avete? (Leo. gli addita Maddalena che entra per la sinistra. Dessi si trovano a questo punto in fondo al teatro — Mad.

porta un recipiente per battere il burro)

BAR. (stringendo la mano a Leo) Come tremate!
LEO. Si. la sua vista mi produce un'emozione che non posso reprimere. Che viene a far qui?..

BAR. Viene a battere il burro.

LEO. Ah! tagete!

Ban. Capisco, che in clò non vi è nulla di poetico e di sentimentale, ma la cosa è così... Adesso... (mostrando il suo abito da caccia) vado a vestirmi; io non fo complimenti, voi pure fate lo stesso; a rivederci fra poco a pranzo.. Addio, mio caro, addio. (via dal fondo) Man. (durante la scena precedente avrà versatonel recipiente il latte che era in uno dei vasi- e sul proscenio, seduta, si mette a battere il burro – Leo. in fondo al teatro, la guarda qualche istante in silenzio, poi se le avvicina, prende una sedia e siede – Mad. si volta vivamente) Sieto voi, Signore.. Voi qui?..

Leo. Si. Maddalena. Mad. Mi hanno detto che la mia vista vi faceva

MAD. Mi hanno detto che la mia vista vi faceva male.

Leo. Ah! ti hanno detto? .. Ebbene! si.. è vero... nei primi momenti, provai una sensazione dolorosa..

Man. Che colpa ne ho io, poveretta! (si volta da un'altra parte) Signore! non mi guardate, volgetevi altrove.

Leo. Oh! no, anzi sento, che in questo istante, guardandoti, il mio dolore si calma alquanto.

MAD. Se è così, guardate pure. (voltandosi vivamente verso di lui)

Leo. (la guarda qualche istante con emozione, con amore, poi, cedendo al suo delirio che prova, fuori di sè, grida) Luisa!

MAD. Questo non è il mio nome.

Leo. Lo so.. ma quanto più ti guardo, più mi sembra che tu sia lei! (si allontana con una specie di spavento, poi si calma) (E perchè rinunciare ad un'istante d'illusione e di ebbrezza che mi offre il caso, o meglio, il Cielo? A coloro che sono oppressi dal dolore, Iddio si degna mandare dei sogni consolatori.. Il povero sogna la ricchezza.. il condannato la sua grazia, a me rende quella che io amo, e più fortunato di tutti loro, io la veggo e non dora

mo, io son svegliato.. è lei che rivedo..e tutto quanto il rispetto m'impediva di dirle mentre ella viveva, Dio mi permette di esprimerlo alla sua ombra.. alla sua immagine).. (ritornando da Mad. con esaltazione) Luisa, se tu sapessi quanto ti ho amata! Luisa, mia sola felicità.. te che io chiamo e che io tanto piango.. (guardando Mad.) Dio! i suoi occhi sono bagnati di lagrimet..

MAD. Per bacco! Signore, vedendovi in questo

stato..

Leo. E il tuo cuore batte !., la tua mano trema !..

Mad. Gli è perchè mi dite certe cose.. che un'onesta fanciulla non dovrebbe ascoltare.

Leo. Ah! perdona al mio delirio, e rassicurati.. non è a te che le ho indirizzate..

Man. Lo vedo bene! ma ve lo confesso, io sono senza spirito e temo d'imbrogliarmi; quando la mia mano è nella vostra, io non so persuadermi che questa mano sia quella d'un altra, si, mentre che voi la stringete è necessario che mi sidica che è quella di Luisa.

Leo. Davvero?.. (la guarda attonito) Tu hai fatto attenzione a ciò? questo mai mo tramanda dun-

que qualche scintilla?.

Man. Non comprendo bene quello che dite, e non vi è da sorprendersene.. Noi ragazze della Brettagna, non sappiamo che quello che c'insegnano.. e siccome non c'insegnano niente...

Leo. (Élla ha ragione, non è sua colpa. ed io che dianzi invece di compatirla l'ingiuriaval... Perchè non potrei coltivare e sviluppare la sui intelligenza?.. Ella sarebbe Luisa stessa, non più solamente la sua immagine.... si, si, è Luisa che m'inspira un tale progetto, e s'io

riesco, sarà opera mia, sarà una mia creazione...) (va vivamente da Mad.) Ragazza mia, io non vi lascio più..

MAD. Come signore!.. e mia zia?

Leo. Che c'entra vostra zia? Sono un amico che veglia su di voi e che vi protegge! lo lavorerò, faro dei quadri per ammassarvi una dote.. Quello che Luisa ha fatto per me.. io la farò per la sua immagine.. formerò la vostra fortuna.. la vostra felicità..

MAD. Per me! mio bel signore.... tanta bontà..che ho mai fatto per meritarmi tutto questo?

Leo. Tu le rassomigli, questo basta (le prende la / mano) Vieni qui, parlami francamente.. hai amante?

MAD. (abbassando gli occhi) Debbo dirlo?

LEO. Senza dubbio.

MAD. Ebbene!.. non ancora.

LEO. Alla tua età?

MAD. Cospetto! in questo paese, si è molto indietro.. o piuttosto io credeva di non averne ! .. Ma, poco fa.. mentre che stringevate la mia mano... Oh! scusate.. voleva dire la sua..

LEO. E così?

MAD. Ebbene.. poco fa ascoltando dalla vostra voce commossa la descrizione dell'amore ardente che sentite per quella signora, mi sem brava, che anch'io, grazie al cielo potrei sen tirlo alla mia volta.

Leo. (attonito) Davvero ! e quando ti son venute queste idee, tu pensavi senza dubbio a qualcuno.

MAD. (sospirando) Certo!..

LEO. Qualcheduno del paese..

MAD. Si., qualcheduno di qui..

LEO. Ebbene, se egli è un onest' uomo, che meriti la tua affezione, devi sposarlo; dimmi il suo nome.

MAD. (vivamente) Ah! no ..

LEO. E perchè?..

MAD. Prima, perchè non sono sicura di quello che sento qui dentro.. (segna il cuore) ascoltatemi, possiamo anche ingannarci, e poi, io credo, ch'egli non si curi di me.. Leo. Sarebbe difficile!.. Tu sei così bella, così in-

genua, così franca!.. Via, Maddalena, io sono

il tuo amico, dimmi tutto.

#### SCENA VI.

Voce di dentro e detti. Voc. Maddalena! Maddalena!

MAD. È mia zia che mi chiama..

LEO. (con impazienza) Ella viene molto male a proposito! MAD. Le zie arrivano sempre così! Ma la mi sgri-

derebbe se la facesse attendere.

Voc. Maddalena! animo dunque! LEO. Mi dirai il suo nome più tardi?

MAD. Si., più tardi., forse., addio., signore...

LEO. Addio, Maddalena., addio., (Mad. parte, Leo. la seque cogli occhi) Si mia povera ragazza, io m'incarico della tua felicità; è per me un dovere, perche io l'ho promesso a Luisa... E poi chi sa ! come diceva il Barone, è forse sua sorella! Appena conoscerò colui che ella preferisce.. m'intenderò col Barone.. (si avvicina alla tavola) E quando io dovessi eseguire e vendere tutti i quadri dei quali ho qui (apre il suo album) i pregetti e gli abbozzi...

(e seduto e si mette a disegnare) Ecco il

SCENA VII.

Il BARONE, PIETRO dal fondo e detto

BAR (con delle carte in mano, e parlando a Pietro)

Ed io ti dico che ne sono sicuro, e che ne
rispondo io.

PIR. Eh via!

BAR. Ti dico che ti ama.

Pir. Maddalena?.. mia cugina..

Leo. (si alza vivamente) (Oh cielo! sarebbe lui?..)

BAR. (a Leo.) Lavorate, non vi disturbate, mio caro, noi trattiamo di un affare che non può

interessarvi..

Leo. Davvero?.. (Alla mia gentile Maddalena.. un marito come costui!) (siede ed ascolta, fin-

gendo di lavorare)

PIB. Prima di tutto, pensandoci un poco, potreste benissimo avere ragione, perche adesso mi ricordo molte piccole cose.. spesso ella piangeva quando era sola.. e soprattutto, dopo che feci la corte alla grossa Marianna.. la figlia dell'oste..

BAR. Vedi?.. e questa mattina quando la maltrattavi in mia presenza, ella non se ne lagnava, ed anzi stava per prendere la tua difesa.

Pis. È probabile.. e quantunque iò non ami quella ragazza.. può ben darsi ch'ella ami me, e non sarebbe la prima nel villaggio.

LEO. (Ho capito; è uno sciocco.)

Pie.E quando ciò fosse vero, che ne risulterebbe?

Bar. Te lo dico: questa mattina tu volevi venire
a casa mia in qualità di domestico....

Pie. (asciugandosi la bocca) Gerto, e lo bramo anche di più da che sono stato all'uffizioBAR. Ma per venire in casa mia, sono un uomo ammogliato, bisogna che anche tu prenda moglie-

Pre. Va benissimo; ho chiesto questa mattina in consorte la grossa Marianna, la figlia dell'oste

che ha cento scudi di dote.

BAR. Ma la grossa Marianna non mi conviene, ella è brutta e rozza, e a me non piacciono le persone rozze.

PIE. E nemmeno a me.. ma ha cento scudi!..

BAR. Ha un cattivo carattere-

Pir. Ma cento scudi!-

Bar E siccome tua moglie verrebbe con te a Parigi nel mio palazzo dove tutto spira eleganza, io non voglio una cameriera, che possa farmi scomparire Ecco perche preferisco Maddalena. di modo che, ti convenga, o no non entrerai al mio servizio se non la sposi.

Pis. (passeggiando verso la parte, dov'è Leopoldo)
(Giò merita riflessione, perchè infine Maddalena non è brutta; prima di tutto quella povera ragazza mi ama; non è rozza, è vero, ma ella ha molte doti che non ha la grossa Marianna)

Leo (piano a Pietro) (Se sposi Marianna, io ti prometto cinquecento franchi.)

metto cinquecento iranchi.

Pir. (In contanti?)

Leo. (gli fa vedere un biglietto di banco) Eccolit

(glielo dà)

PIE (E un'altra cosa!) (fregandosi le orecchie, va verso il Barone, che durante questo tempo, ha sfogliato delle carte) Sentite.. signore.

BAR. Ebbene?.. spicciati perchè vi sono degli Elettori del paese, che mi attendono nella sala.. da pranzo: hai deciso?.. Pis. Sì, senza dubbio. Noi altri paesani, non abbiamo al mondo che la nostra parola.

BAR. (bruscamente) Intendo, non hai niente. Eb-

bene?

Pis. Ebbene! la mia parola, io l'ho data alla grossa Marianna, a suo padre che le regala cento scudi di dote, e ad un'altra persona, che s'interessa per lei e che le dona cinquecento franchi di più..

Leo. (Ora sono tranquillo!) (si rimette a disegnare)
Pie. È una somma discreta, è qualche cosa, so-

prattutto quando si mantiene la propria parola.

Bar. (con collera) E Maddalena?..

PIE. Maddalena non ha niente.

BAR. E il posto in casa mia?

Pre. Dipende da voi.. Non è già di Maddalena.

Ban. (lo prende per mano e lo conduce sul proscenio) (Per finirla, perchè ho fretta, io aggungo, mille franchi di dote.)

PIE. (Ah !.. mille franchi.)

BAR. (gl'impone silenzio, guardando Leo.) (A condizione che sposerai Maddalena. Se no, non vi è nè posto, nè dote. Vado dai miei elettori.) (vede Mad. che viene) Ecco Maddalena fà la tua domanda; e che questa sera sia tutto combinato e concluso. (parte)

MADDALENA, LEOPOLDO e PIETRO.

LBO. (L'avrò almenó salvata, in onta al Barone, in onta a lei stessa, da un uomo che non merita la sua affezione, e che l'avrebbe resa infelice.)

Pir. Cercate me, cugina?

MAD. (apre la porta a destra) No, Pietro, vado

dalla signora Leonard, la governante, che mi

ha fatto chiamare...

Pie. (tirandola per il braccio) Ah!.. eccovi turbata e vergognosa; e noi sappiamo che cosa ciò vuol dire, e vado dritto al fatto, perchè noi altri paesani, non conosciamo i complimenti: franchezza e basta.. È già da molto tempo, Maddalena, che voi siete infelice, e che soffrite in segreto.. Ebbene! soffro anch'io, perchè vi amo.

MAD. (attonita) Che cosa mi dite mai?

Pie. La prova è che io chiedo la vostra mano.

LEO. (che si e alzato con indignazione) Voi Pietro? Mentre avete promesso di sposare Marianna,

e che per ciò solo avete ricevuto..

Pir. Cinquecento lire!.... eccole.. ve le rendo perchè i paesani brettoni sono onesti; io non amo che Maddalena e le offro la mia persona, un bell'impiego e mille franchi di dote.

LEO, Non è vero, Maddalena!

Pie. È vero: perchè il sig. Barone, me lì ha promessi, egli è più ricco è più generoso di voi, che non mi date che la metà.. così egli vuole ed intende che questo matrimonio si . effettui...

MAD. Ed io non voglio...

Pis. Possibile?.. ricusate una sì grande fortuna,

mille franchi?

MAD. Sono dunque i mille franchi che sposate? io non voglio essere mercanteggiata; il mio onore, io non lo vendo.

LEG. (con entusiasmo) Maddalena! (le prende la mano) Qual cuore! quali nobili sentimenti!

Va bene.. benissimo !..

Pig. Ed io vi dico, che va male., malissimo.. 3

questo è un ladroneggio; essa non ha il diritto di privarmi di un eccellente impiego, e d'una fortuna; ma ella ha un bel dire: mi sposerà.

MAD. Non ti sposerò ...

Pie. E perchè?

MAD. Perchè io non ti amo.

PIB. Eh via! (crolla le spalle)

MAD. Perchè tu non mi piaci.

Pir. (c. s.) Eh via l Dite, invece, che vi è qualchedun altro che ora vi piace più di me; qualche nuovo arrivato, qualche forestiere. per esempio questo signore.

Man. Come sarebbe a dire?

Leo. Io!.. Ella mi ha veduto oggi, per la prima volta.

Pie. Oh! non è questa la prima volta!

Mad. Vuoi tacere?
Pie. Vi ho scoperto jeri nel bosco, dove ella s'era
celata: Maddalena scostava i rami degli alberi così, e mentre che voi stavate in cima
di uno scoglio disegnando di faccia a lei. essa vi guardava con attenzione, con interesse,
e tutta commossa.

Man. Non è vero!

Pir. E quando le ho detto « Che fai tu là?.. ella divenne tutta rossa e vergognosa.

Mad. Non è vero, io era giunta allora.

Pis. Oh! vi era da lungo tempo, e ciò è tanto vero che avea lasciato fuggire le sue vacche che erano ad un quarto di lega lontane, nei prati di S. E. per cui ho fatto processo verbale.

MAD. Non è vero!..

Pis. Le vacche sono là per farne fede: e se tu

non mi sposi, io paleso a tutti, la tua mala condotta.

MAD. Oh! guardate!..

Pie. Vista e legalizzata dalle Autorità legali..

LEO. Come!.. disgraziato, oseresti?..

Pie. Ed ella è perduta nell'opinione del paese. Sì, tu me la pagherai; o per amore, o per forza, dovrai sposarmi. (per andar via)

MAD. Ma.. ascolta !..

Pig. E inutile.

LEO. Non temere, Maddalena.

Pie. Io sono uomo d'armi.

MAD. Sei un cattivo soggetto.

LEO. Un imbecille..

Pir. Ciò non m'impedisce di prender moglie.

MAD. Ma non sarò già io quella!

Pie. Sì che la sarai, se no, tutto il paese saprà che fai all'amore, con questo signore. (parte correndo)

MAD Senti, Pietro! senti!.. Oh! povera me, povera me! (corre dietro a Pietro)

Leo. No, non là sposerà, lo giuro, non la sposerà. (esce dalla parte opposta)

#### ATTO SECONDO

#### SCENA I.

MADDALENA che viene in scena piangendo e Leopoldo che la segue.

MAD. Oh, mio Dio! Non ho più potuto raggiungerlo: che sarà di me! (piangendo) LEO. Calmati, Maddalena; chi vuoi che creda alle

parole di quello sciocco?

MAD. Ma voi gli crederete, e questo mi opprime; non ha detto che jeri io stava a guardarvi di nascosto?

LEO. Se non è vero..

MAD. SI, che è vero: ma vi guardava semplicemente e senza cattiva intenzione.. Io diceva fra me, e tutta sorpresa « Chi è dunque quel « bel signore, che non è del paese, e che « sta là, in pieno sole, sopra uno scoglio a « tirare delle linee sulla carta? Che sia l'In-« gegnere del Dipartimento? » Ecco tutto, o signore.

LEO. E naturale, e io ti credo!

MAD. Lo spero bene.. Bisognerebbe avere ben poco cuore per pensare ad uno che non è mai presente a quello che fa, che vi guarda senza vedervi... e vi dice « Io vi amo » pensando ad un'altra.... Non è un'altra quella che amate? oh! così dite sempre.

Leo. Sì, e l'ho perduta!.. ella non è più!..

MAD. (sospirando) È ancor peggio!.. La beltà appassisce, invecchia: ma una cara ricordanza, no, è sempre giovane, è sempre verde...

LEO. (attonito) Che dici?.. Ecco un pensiero, ed

una espressione..

MAD. Per bacco I.. Io ho detto ciò, come mi è

venuto alla bocca.

LEO. Ed è benissimo detto.. Perchè, tu non sai, Maddalena, tu, non solo sei bella, ma sei anche amabilissima!

MAD. Davvero !.. Cospetto! ascoltandovi, può darsi

che ciò succeda.

LEO. Alcuni mesi di cure e di studi, ti dareb-

bero un'altra esistenza - Allora non ti mancherebbe nulla, allora tu saresti tanto vezzosa, tanto seducente..

MAD. Quanto la Marchesa?

LEO. (imbarazzato) Eh! ma .. in altro modo ..

MAD. Ah!.. è come lei, che vorrei essere: ma.. la cosa è impossibile alle ragazze del nostro villaggio.. Ella era dunque.. molto bella?....

LEO. Sorprendente... adorabile...

MAD. E voi diceste, che le la rassomigliava; dunque mentiste?

LEO. (guardandola) No! Ella possedeva ciò, che tu non hai... la cultura e l'eleganza: ma tu hai maggiore ingenuità. Quanto a'suoi occhi, erano...

MAD. Più belli?

Leo. È probabile ! ma vi traspariva la fierezza oppure la freddezza e l'indifferenza... mentre che i tuoi hanno un'espressione di riconoscenza, d'amicizia e quasi di tenerezza..

MAD. Davvero?...

Leo. E poi, se debbo dirtelo... Tu Maddalena, non hai niente, e la Marchesa aveva un nome

illustre, una fortuna immensa...

Mad. (scuolendo la testa) Gran vantaggio per lei!
Leo. (vivamente) No! per te, almeno a'miei occhi,
perchè, amando una persona ricca, si mostra
spesso, di amare le sue ricchezze... cosicchè
nel suo salotto, io mi rimaneva in disparte...
muto e riservato; l'adoravo da lungi, e non
ho mai osato di dirle « Io vi amo! »

MAD. (con gioja) Mai signore?

LEO. Mai; mentre, che vicino a te, l'ho subito osato.
MAD. Bel guadagno l.. Non cra già per conto mio.

LEO. In parte, almeno .... Perchè, il mio solo voto, Maddalena, il voto di un amico, è quello di vederti felice, è quello di trovarti, se posso, un uomo degno di te.

MAD. Vi ringrazio, signore. Non vale la pena-

LEO. E perchè?

MAD. Perchè voglio restare come sono.

LEO. Non vuoi maritarti? MAD. Mai... ho deciso.

LEO. Per quale ragione?

MAD. Ognuno ha la propria: ed io vi prego di non

chiedermela - E voi signore?

LEO. Io!... Gran Dio!... puoi tu pensarlo?... Fedele a colei che amo, nulla me la farà dimenticare; ora in ispecie, che la sua immagine è quì vicino a me, immagine vivente che sembra rinascere in te, Maddalena, ed annodare i due sentimenti, i più dolci della vita, l'amore e l'amicizia.... cosicche, ormai, la tua presenza mi è necessaria; io non potrei più privarmene, e tutti i giorni, tutti i momenti della mia vita passeranno vicino a te.

MAD. Ah! io lo vorrei al pari di voi, signore; ma sento pur troppo, che ciò non può essere-

LRO. Che vuoi th dire?

MAD. Che per voi questo è un passatempo... un giuoco, che inganna il vostro dolore...Ma per me, povera ragazza, che non ho l'abitudine di essere amata, la finzione somiglia troppo alla realtà...sono troppo difficili a distinguersi, e se io le confondo, e m'inganno?... Forse questo è già fatto!

LEO. Oh cielo! che dici?

Map. Signore, se è vero che avete un pò d'ami-

cizia per la povera Maddalena... io, ho una grazia a chiedervi-

LEO. Ouale?

MAD. Non me la negherete, non è vero?

LEO, Qualunque essa sia, te lo giuro.

MAD. In nome... della Marchesa... per lei!

LEO. Per lei... e per te!

Man. Ebbene signore, voi dovete abbandonare questo paese, partire oggi stesso, per non più rivedermi.

Leo. Come Maddalena, rinunciare alla mia felicità?

Mad. lo! la vostra felicità.. non ne sono che l'im-

magine.

Leo. Che importa? s'ella mi riannoda alla vita... se mi consola... se mi fa del bene?

MAD. Ma fa male.... a me..... Si.... io, non so ciò che provo... (segna la lesta) quì, (segna il cuore) e poi quì.... di modo che, sono certa, che se restaste ancora, la finirebbe male.... mi succederebbe qualche disgrazia.

LEO. Lo credi?

MAD. Ne sono sicura.... Ve ne prego, partite, salvatemi dal pericolo, siatemi fratello ed amico!

Leo. Ah! sì. Malgrado la pena che mi costa, io partirò. Ma prima di lasciare questi luoghi per sempre; Maddalena dammi un abbraccio. (Mad. si aliontana) Tu ricusi?

MAD. (si avvicina) Ah! no; mio fratello! mio amico! (l'abbraccia)

#### SCENA II.

Pietro comparisce alla porta di fondo, poi il Barone, e detti.

Pir. Ah! Che vedo mai? (Mad. fugge dalla porta a destra e la chiude dietro di sè)

BAR. Che cosa c'è?

Pir. Maddalena, la mia fidanzata, quella che voi volete assolutamente farmi sposare per mille lire....

BAR. (con impazienza) E così?

Pir. Era, niente meno, che abbracciata da questo signore.

BAR. (con collera) Che !.... Leopoldo ?....

PIE. Lui stesso .... l'ho veduto io.

Ban. (piano a Pietro, per calmarlo) Taci via.... io ti dò 4500 franchi.

Pir. (Millecinquecento franchi! alla buon'ora.)

Bar. (a Leopoldo) Mi rallegro con voi, mio caro amico, tenero Caloandro, bel misantropo.. che dovevate piangere in eterno la vostra pasto-rella.... mi sembra che le nostre paesane vi abbiano consolato assai presto, e che, malgrado il vostro dolore, vi permettiate....

Leo. Risparmiatemi, signor Barone dei motteggi, che non mi sono dovuti, e che sarebbero senza scopo. Io non niego l'emozione che ho provato alla vista di quella ragazza,... voi stesso ne conoscete la causa... ma qualunque sia l'interesse che io le porto, o l'affezione ch'ella m'inspira, io non resterò un giorno di più in questo paese; e, deciso di partire, io faceva i mici saluti di congedo a Maddalena.. col suo permesso.

Pis. Oh, cospetto!... Se erano saluti di congedo.... la cosa è differente... perchè i saluti..., son certe circostanze... (Mille cinquecento franchi.) (a Leop.) Scusate, signore... (1500 franchi!...)

Ban. (a Leop.) Si, mio caro: perdonateci di aver avuto per un momento certe idee... e di aver supposto in voi intenzioni... È una cosa che può succedere a chicchessia. LEO. Io non ho che a continuare il mio viaggio.

BAR, Quest'oggi?

LEO. All'istante.

BAR. Permettete .... Ho la vostra parola, ed io vi conto sopra, per me e per mia moglie che aspetto domani. Voi mi avete promesso un ritratto della Marchesa, e non troveremo mai, un'occasione sì favorevole....

LEO. È probabile: ma, ve lo confesso, quel progetto che mi aveva incantato questa mattina, adesso mi sembra meno bello.... e vi sono

poco disposto.

BAR. Tutto sta nel principiare.

LEO. E poi, non ho niente di ciò che mi è necessario.... per disegnare.... Ho lasciato la mia scatola di colori all'albergo dove sono disceso; al Pomo di Pino....

BAR. In casa del padre di Marianna.... sì va a prenderla. (a Pietro) Pietro, spetta a te...

presto va e ritorna subito.

Pir. Si signore, in un momento. (parte) Bar. Partirete dopo, mio caro se ciò vi piace; siete padrone, ed io non vi trattengo più; ma non voglio che le mie spese di toilette sieno perdute.

LEO. Che volete dire?

BAR. Che mi è venuto un'idea,, a proposito del ritratto che dovete eseguire.. La signora Lionard, mia vecchia governante, ha cercato ciò che vi era di più bello, di più elegante fra gli abiti e gli adornamenti della Baronessa mia moglie, e adesso sta vestendo Maddalena da gran Dama, da Marchesa, perchè la rassomiglianza riesca ancora più sorprendente.

LEO. (vivamente) Dayvero?

BAR. E perchè possa servirvi più acconciamente di modello.

LEO. Si. si.. capisco.

BAR. Ah briccone, l'idea vi piace, e tosto che vi si nomina la Marchesa, ecco che subito la vostra testa si esalta, ogni vostra deliberazione.. Adesso non ricusate più?

LEO. Ma come! sotto quale aspetto?.. (astratto)

BAR (come inspirato) Attendete. con un cestello di fiori.

Leo. (astratto, senza ascoltarlo) Si. essa amava

i fiori!

BAR. Voi approvate il mio disegno? L'idea è poetica, nuova – Vado a devastare il mio giardino: in questo quadro voglio che vi siano fiori dappertutto, e che mia cugina vi brilli nel mezzo. Che bel quadro di famiglia!(parte)

Leo. Ha ragione. occorrono dei fiori freschi, come lei; e come lei non avranno che l'alba di un mattino! Si. si. io glielo aveva promesso, e debbo mantenere la parola, tanto più che essa è anteriore a quella che ho dato a Maddalena.. Ma subito che il ritratto sarà finito, io partirò.. lo debbo. (guardando verso la destra)

## SCENA III.

MADDALENA vestita da gran dama, e detto
Leo. Ah! che vedo?. I mici occhi, e il mic cuore non m'ingannano?. Questa volta io temo di
perdere la ragione!.. Luisa! Luisa! siete voi?
(Mad. segna di no, colla testa)

Map Perche mi hanno vestita così? Che vuol dir ciò, signore? Che cosa vogliono fare di me?

LEO Il tuo ritratto che mi avevano chiesto che io aveva loro promesso. Io, ritrattare la tua

immagine per loro!.. No.. non l'avranno!..adesso mi è impossibile!.. (guarda attorno a se) Ma prima che vengano, lasciami prendere un semplice abbozzo in questo costume, col lapis.. per me, per me solo!.

Man. (turbata) Ma mi pareva, signore, che voi mi aveste promesso di abbandonare questo

Castello!

LEO. Ragione di più per portare con me la mia felicità, quella immagine che ho tanto bramato... io partirò subito... te lo giuro!

MAD. Via. fate presto!

Leo. (cercando di prendere il suo album) Eccomi, è cosa d'un momento, e quando sarò lontano la tua effigie mi richiamerà alla mente questo giorno, e tute le emozioni che ho provato vicino a te.. Non t'impazientare, mi spiccio — (è seduto ulla tavola a destra, ha aperto l'album, vedendo Mad. che si è posta dietro la poltrona) No. non ti situare così, dietro quel mobile. non ti posso vedero.

MAD (si cangia d'attitudine e si mette avanti alla sedia) Così.. va meglio?. oppure così?.. (appoggia il gomito al dorso della poltrona

e posa la testa sulla mano)

LEO. (contemplandola) (Ah! quanto è bella!..)

MAD. Ebbene, signore non disegnate? LEO. Perdono non vi pensavo più

MAD. Per bacco! è una cosa penosa lo stare così

in piedi..

Leo Hai ragione. Siedi su quella poltrona, in faccia a me (ella siede) Bene. (disegna) Due minuti solo (si ferma) I tuoi occhi. non li fissare a terra- non posso vederli- alzali verso di me. MAD. Va bene, così?

LEO. (disegnando) Si., guardami., sempre, sempre.

MAD. Cosi?

LEO. (con emozione) No, non mi guardare, tu m'impedisci di lavorare.

MAD Per bacco! Signore; gll occhi bisogna pure che sieno o bassi, o alzati.

Leo. Nè l'una cosa, nè l'altra: aspetta.. sai leggere? MAD. No, signore, ed è una disgrazia per me!

LEO. Fa lo stesso. tu fingerai di leggere. (prende il giornale ch'è sulla tavola) Ecco!.. prendi questo giornale. (va a riprendere il suo album e si mette a disegnare, poi s'indirizza a Madd. che legge il giornale) Non ti muovere. Ah! mio Dio! che ha ella mai? sembra turbata.. le sue mani tremano! .. lascia cadere il giornale... ella si sente male) (corre a lei) Maddalena! Maddalena, ritorna in te! (Mad. è svenuta)

## SCENA IV.

BARONE dalla destra con un cestello di fiori; Pietro dal fondo con in mano la scatola dei colori. Leopoldo a sinistra inginocchiato dinanzi a Mad., cui fa respirare delle essenze.

PIE (getta un grido e lascia cadere la scatola) Ah! Eccone un'altra!

BAR, (corre a lui) Vuoi tacere?

Pis. Tacere! mentre quel signore è là in ginocchio dinanzi alla mia pretesa sposa.. a quella che voi volete farmi sposare per 1500 franchi!

BAR, (qli stringe la mano) Te ne dà due mila!

Pie. (Due mila! .. alla buon'ora!)

BAR (a Pietro) (Vedi bene che è uno scherzo)

Leo. (sempre in ginocchio si volta verso il Bar.)
Ma venite!.. ella si sente male.

BAR (a Pie.) Presto, và ·· prendi dell'essenza,, la

mia boccetta..

Pie O un bicchier d'acqua fresca- vado, ma vegliate su di loro, per impedire ogni movimento- ne vidi già abbastanza- (parte)

Leo (sempre presso Mad.) No, no, essa rinviene. (a bassa voce con tenerezza) Addio Maddalena! addio, io parto.

Map.(trattenendolo e a voce bassa) No, ora restate.

LEO. (attonito) Che dite!

BAR. (avvicinandosi) Ebbene?

MAD (vedendo il Barone) Non è nulla.. la fatica, il

caldo.. la sorpresa..

BAR. Di essere così bella, non è vero ? Ma già che siete all'azione, non voglio disturbarvi; continuate. (guarda Mad.) Ah! come stai bene! È il portamento che distingue la gran Doma: la persona dritta, come me cella s'alza) Non vi è male; il passo leggero, come me, cella fa qualche passo) Non vi è proprio male per una paesana, ha sguardatura civetta! (essa guarda sorridendo) benissimo in fede mia! vera gran Dama! (con tuono ironico) E così, che nuova abbiamo, mia cara Marchesa?

MAD. (imitandolo e scherzando col ventaglio) Delle nuove molto curiose, mio caro Barone!

BAR. (ridendo e indirizzandosi a Leo.) Ma brava!

e proprio lei!

MAD. (c. s.) Si pretende, che per sottrarsi a degli indegni trattamenti, la Marchesa di Brevanne abbia fatto diffondere la notizia della sua morte.

LEO. Gran Dio!....

BAR. (ridendo) Che cosa dice?....

MAD. (più seria) Che durante tutto questo tempo essa vivesse nascosta in casa della sua vecchia nutrice, in Brettagna ....

LEO. (il di cui turbamento si aumenta) Oh cielo!

BAR. Come!....

MAD. Decisa di soggiornarvi per sempre se la morte del sig. di Brevennes, ch'ella seppe pochi momenti sono col mezzo di questo giornale (indica il giornale che ella leggeva) non l'avesse restituita alla vita, alla libertà, ed all'amore. (stende la mano a Leopoldo) Leo. (quasi fuori di se cadendo ai piedi di Ma-

dama) È lei.. è Luisa!

BAR. (dall'altra parte cadendo anch'esso in ginocchio) Ah perdono, perdono, signora!

## SCENA V.

PIETRO, con un bicchiere d'acqua in un piattello, vede Mad. in piedi, fra i due in ginocchio, getta un grido, e lascia cadere il piatto, e detti.

PIR. Adesso due!... due alla volta... anche voi, signor Barone!

BAR. Che cos'ha, questo balordo?

PIE. Una fidanzata!... che volete farmi sposare per duemila franchi!....

BAR. Eh! va via-

Pie. Non faccio altro, da qualche tempo, che andar via!....

LEO. Ma è proprio vero!.... la Marchesa che amavo tanto!...

MAD. Sono io.

LEO. E Maddalena, dalla quale era amato?

MAD. Sono io .....

Prs. Ed io? non mi resta dunque più che Marianna e i 500 franchi, che mi ha promesso il sig. Leopoldo, i quali uniti ai 2000 del sig. Barone....

BAR Io non ti do niente!

MAD' Te li darò io.

Pig. Quale felicità! ho 2500 franchi!

Man E non mi sposi più: avremo guadagnato tutti e due; e voi Leopoldo, mio vero amico, fra la Marchesa... e questa povera Maddalena... quale delle due amate di più?

LEO. Non me lo chiedete neppure, esse mi sono

care egualmente.

FINE.







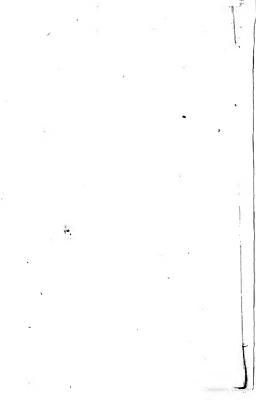

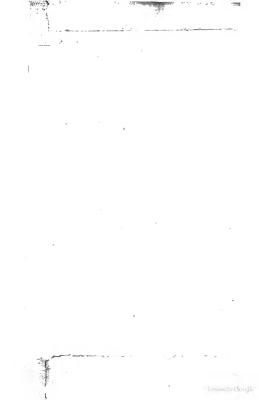

